





7.5071









PER LA INAUGURAZIONE

# DEL BUSTO

DI

# VITTORIA COLONNA

SOLENNE ADUNANZA

## TENUTA DAGLI ARCADI

NELLA PROTOMOTECA CAPITOLINA

1L Di 12 MAGGIO 1845

---



#### ROMA

NELLA TIPOGRAFIA SALVIUCCI 1845 PQ 4620 Z5A6

NJ / 2 1 1965

H- HT

1024702

# ALEXANDRO . TORLONIAE ET . THERESIAE . COLVMNAE

VXORI . EIVS

ORATIONEM . ET . CARMINA

QVAE . IN . PROTOMOTHECA . CAPITOLINA HONORI . VICTORIAE . COLVMNAE

RECITATA . SVNT

COETYS . ARCADIAE . VNIVERSVS

EDITA : FORMIS : OFFERENDA : DECREVIT

IV ID . MAIAS . AN . M . DCCC . XLV.

QVO . DIE

HERMES , POETRIAE , NOBILISSIMAE PVBLICE , DEDICATA EST





uando il Collegio di Arcadia furichiesto dall' inclito Magistrato Romano di attestare intorno al merito delle opere di Vittoria Colonna per quindi ammetterne la marmorea effigie nella Protomoteca del Campidoglio, e secondare così i giusti desideri che il signor principe D. Alessandro Torlonia e la signora principessa D. Teresa Colonna sua sposa ne avevano manifestati, non dovette il Collegio medesimo far lunghe considerazioni per giudicare degnissima di quest' onore la Marchesana di Pescara, siccome quella, che onorò di sè le italiane lettere, e per la

prima in mezzo alle licenziose leggerezze del secolo decimosesto innalzò la poesia alla dignità della religione e della morale. Celebrata per l'eccellenza del suo valore da un Bembo, da un Sadoleto, da un Castiglione, da un Fracastoro, da un Alamanni, da un Caro e da altri famosi, ma soprattutto da que' due Massimi dell'Italia Lodovico Ariosto e Michelangelo Buonarroti, si mantenne questa gran donna per tre secoli fiorentissima nella estimazione e riverenza de' posteri. Il perchè, espresso non pure ad unanimità di suffragi ma sì anche a vivissima acclamazione un cosiffatto gindizio, decretò il Collegio che ove la sovrana autorità si degnasse di sanzionarlo, siccome fece benignamente, il busto della immortale Colonnese fosse collocato nella Protomoteca coll'onore di una straordinaria e solenne adunanza. Stabilito di fatti a tal nopo il dì 12 Maggio del corrente anno, convennero gli Arcadi in essa Protomoteca, luogo magnifico per se stesso, ma divenuto anche più splendido per l'apparato, onde si ebbe cura di abbellirlo in quel giorno, compiendone l'ornamento la immagine della Marchesana di Pescara, che eseguita maestrevolmente dal romano scultore sig. Pietro Galli e di fiori vagamente intrecciata facea di se bella mostra

nel mezzo degli Accademici. Giunta l'ora determinata, e riempiutesi le sale di cospicua numerosissima udienza proluse con apposito ragionamento il sig. Cav. Pietro Ercole Visconti, ed ebbe luogo in appresso la recitazione delle poesie coll'ordine notato nell'elenco a stampa, di cui si era fatta distribuzione.

Scelte sinfonie eseguite da valenti professori rallegravano a quando a quando il letterario esercizio, cui si piacquero onorare di loro presenza gli Eminentissimi signori Cardinali Riario Sforza Camerlengo di S. Chiesa, Gazzoli Prefetto del Buon Governo e Serafini Prefetto generale della congregazione delle acque e strade, S. E. Reverendissima Monsignor Marini Governatore di Roma con altri ragguardevoli prelati e letterati di ogni ordine, le LL. EE. i signori Conte di Lutzoff ambasciatore straordinario di S. M. L. B. A. e Commendatore Rossi inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. il re de' francesi, molti principi e principesse fra i quali insieme alle famiglie imparentate coi Colonnesi vedevansi i già nominati nobilissimi conjugi Torlonia, che apparirono degni di tanta solennità, celebrandola.



### PIETRO ERCOLE VISCONTI

COMMISSARIO DELLE ANTICHITÀ

ERA GIT ARCADI

OSTILIO CISSEJO

#### RAGIONAMENTO

che ho posto in restituire le cultissime rime di Vittoria Colonna nella nativa e vera loro bontà (1), apprestato mi avrebbe la dedicazione della immagine di lei, che oggi in questa aula con istraordinaria pompa si compie; quando anche a me fosse stato concesso di rimanerne semplice spettatore. Se non che quel gentile spirito, che regge con tanta sua lode l'adunanza d'Arcadia, più alla cortese estimazion sua, che al poco valor mio riguardando, volle assegnarmi parte d'assai diversa da quella che mi andava nell'animo promettendo e desiderando. E quel volere potè in me tanto

da farmi lasciar da parte ogni considerazione fuori che d'ubbidirgli. Addotto così a dover favellare da questa sede in tanto amplissima adunanza, in mezzo alla frequenza di personaggi per ogni riguardo preclarissimi, se io non sono pienamente sopraffatto da sbigottimento e da timore, lo debbo massimamente ad un pensiero, che m'incoraggia e sostiene. E questo pensiero è, che la vera sapienza non mai si scompagna da una vera bontà. Viene poi a rincorarmi la condizione medesima dell'argomento. La quale per verità è tale, che invece di aspettar lume ed ornamento dall'eloquenza, qualunque siasi parlare per se medesimo adorna e rischiara. Imperocchè in Vittoria Colonna non manca condizione alcuna di celebrità, quanta possono darne lo splendore dei natali, la magnanimità dei fatti, la vera sapienza, e quella religiosa pietà dove è il fondamento d'ogni virtù.

Il far alenno, comunque rapidissimo ricordo di questi pregi (chè non ignoro qual legge di brevità mi stringa) basterà a render palese all'universale come degnamente siano state aperte alla Colonnese queste aule d'immortalità. E ne apparirà ancora quanto sapientemente operasse il collegio d'Arcadia, quando, reso ch' egli ebbe

all'inclito magistrato della città quella testimonianza intorno alla eccellenza delle poesie di Vittoria, onde poi ne venne la marmorea immagine ammessa in questa *protomoteca* secondo le statuite forme, stabilì con nuovo esempio, che con istraordinaria raunanza dei pastori quel collocamento si celebrasse.

E per fermo degno era e convenevole, che la gentile schiera d'Arcadia facesse oggi corona d'attorno a questo simulacro di Vittoria Colonna: mentreche tanto accresce colle sue sembianze l'ornamento di questa sede (che d'Arcadia è sede pur anche), quanto a Roma sua patria, quanto all'Italia tutta da tre secoli lo accrebbe colla sua fama. Alla quale fu il primo grado l'esser nata di stirpe nobilissima e sempre grande nelle istorie della nostra città. Imperocchè la nuova e sacra monarchia romana tanto è obbligata ai pontefici, ai cardinali, ai principi della casa Colonna, quanto l'imperio suo nel gentilesimo lo fosse ai Fabii, ai Fabricii, agli Scipioni, ai Claudii ai Metelli. Anzi se fra le vetuste cose e le meno lontane dovesse farsi comparazione, si vedrebbe quelle prime tanto cedere alle altre di dignità, di gloria e di grazia; quanto è ragione, che le violente alle giuste, le

profane alle sacre, le mane alle divine si debbano umiliare. Senza cercar di notizie più antiche, in Martino V, pontefice di questa stirpe, la felicità del sno tempo; e sì onorevol giudizio sta scritto sulla sua tomba. Giovanni cardinale Colonna e Giacomo, vescovo lumboriense suo fratello, scorsero su questo Campidoglio Francesco Petrarca e d'ogni favore lo ricolmarono quando s'incoronò sovresso del poetico alloro. Insegnò il magno Costantino su questo colle medesimo a trionfar colla croce, Marco Antonio Colonna per la croce vi trionfò! e quella rinnovata pompa della romana virtà delle armi fu l'ultima che nei fasti della patria nostra si consegnasse. Ma questi egregi esempi che accenno, e gli altri molti che non dico, furono così da Vittoria superati col magnanimo suo adoperare, che ben rese a mille doppi al suo tanto preclaro lignaggio quella onoranza che ne aveva sortito.

Aveva essa, come notissimo è, posto tutto il cuor suo in Ferrante Francesco d'Avalos marchese di Pescara, al quale giovanissima aucora, si unì con fede di sposa. Quanto sublime grado di celebrità si acquistasse quel prode uomo trattando le più ardue guerre che di quei tempi si combattessero, non è istoria che nol ricordi. Ma

quando pur tutte ne tacessero, a lui d'amplissima istoria terrebber luogo le rime di questa eccelsa sua donna. Ella è che sovra ogni altro scrittore vivamente e fedelmente cel rappresenta per quel valoroso e prudente capitano, così cauto nel maturare ogni impresa di guerra, e così invitto e fortunato nell'eseguirla, che non valeva scaltrezza a deluderlo, non forza a resistergli (2). Or dopo che il Pescara, governando in Lombardia le armi di Carlo V, ebbe rotto i francesi a Pavia, e per colmo della vittoria avuto ancor prigioniero Francesco I. re loro; in lui solo parve che fosse riposto l'arbitrio delle sorti di tutta Italia. Videro pertanto i collegati che a rialzare le armi loro stanche ed afflitte, non v'era più efficace rimedio o migliore, che il trarre il vittorioso duce alla lor parte; e tanto questo acquisto stimarono, che nessun prezzo parve ch'eccessivo fosse per procurarlo: nemmeno quello d'un regno. E così mandarono chi venisse con lui a trattato, offerendogli il supremo comando delle armi della lega e il premio della corona di Napoli.

Grande seduzione al cuore! dolce inganno alla mente! stabilire un regno nel proprio lignaggio: comandare a tanta e sì bella, e lieta e ferace

parte d'Italia: quivi stringere scettro di re, dove si era nato in condizione di suddito. E ben parve che l'Avalos si lasciasse sorprendere a questa fraude dell'insidiosa fortuna; o certo con men saldo animo vi ripugnasse, che dalla sua tanto vera grandezza non si sarebbe dovuto aspettare. Ma a ritenerlo nella fede del ginramento, si levò altamente la voce di questa donna sublime. Nè posso io qui temperarmi dal ripeterne le proprie parole, ben degne in vero che in questo giorno e in queste aule del Campidoglio si ascoltino a risuonare. Volesse, diceva ella al consorte, volesse ricordarsi della usata virtù, per la quale di riputazione e di lode avanzava la fortuna e la gloria di molti re. Perciocchè non con la grandezza dei regni e dei titoli, ma per la via della virtà l'onor vero si acquista, il quale con sempre chiara lode perviene ai discendenti. Sè non desiderare d'esser moglie di re: sì bene di quel gran capitano, che, non solamente in guerra col valore, ma in pace ancora colla magnanimità aveva saputo vincere i re più grandi.

Certo in tempo nessuno, nessuna corona con tanta gloria si assunse, con quanta questa si rifintò. Nè il Pescara di più periglioso aguato uscì salvo, nè di più malagevole impresa ebbe trionfo, quanto fu questa, che al consigliar magnanimo della consorte potè vincere e valse evitare. Diranno, che alloraquando esprimeva Vittoria Colonna questi così alti pensieri, tutti ella ebbe presenti nella mente quegli esempi famosi, onde già le romane donne maggiormente illustrarono le istorie della nostra città: nè io mi farò ad affermare il contrario. Ma ben questo chieggo mi si conceda, che se tutti ebbe essa allora presenti quegli esempi nell'animo, tutti similmente allora di gran tratto li superò. E di vero qual conveniente paragone può stabilirsi fra le ambizioni sfrenate e i guasti costumi del secolo XVI, e le rimesse voglie, e la egregia severità di que' tempi, quando Lucrezia punì in se la colpa non sua, Virginia incontrò intemerata il ferro paterno, placò Veturia il figlio, Cornelia della morte sì acerba dei Gracchi suoi non mosse lamento? E poi ben altra era la lusinga, d'assai minore il pericolo; non v'era pena da fuggire, non servità, non preghiere e grida e lamenti, che spingessero al fatto e quasi sforzassero.

Nè questa magnanimità fu in Vittoria Colonna per nuovo e quasi subitanco impeto, che venisse ad un tratto a levarla sopra a se stessa, come di molti si legge. Era anzi quella tanto naturale e propria sua virtù, che nessuno aspetto di sventura potè menomarla in lei: non dico impedirla od estinguerla.

Non è di questo giorno il ridestare memorie di lutto: mio pensiero non è turbar questa romana letizia. Ma deh! quale e quanta non apparirebbe la magnanimità di Vittoria, se a me fosse dato l'additarla in mezzo allo squallore e alle indegnità dell'iniquissimo sacco di Roma! Se la mostrassi commossa e sollecita non meno che tenerissima figlia nell'estremo pericolo della sua genitrice, quando soccorrere alle vittime di quella nefanda calamità; quando insegnare e comandare, coll'autorità che le dava il nome e la memoria del suo Pescara, le cose sacre e le venerande persone avere in rispetto, e colle parole e coll'esempio i duri petti dei condottieri delle fiere masnade commovere: ultimamente offrir pegni del suo stato perchè gl'infelici se ne riscattasero: i tormenti s'interrompessero: finisse colla certezza del riscatto la soldatesca arroganza.

Alle quali virtù essere stata compagna una vera e grande, e in feminil petto insolita ed unica sapienza, sarà facilissimo il dimostrare. Imperocchè tanta ne sparse Vittoria in tutte le sue poesie, da lasciar sospesa l'ammirazione fra la bellezza e leggiadria del dettato, e la dottrina e profondità del concetto. Trovi per entro a queste rime non pure l'affettuoso e il gentile, che alletta e commuove, ma l'austero, il grande, il sublime, che scuote e rapisce. Trovi sentenze e figure ed esempi, che dal più alto delle dottrine dei filosofi, e dalle platoniche massimamente potevano solo esser tratte; e ravvisi una intima cognizione delle istorie, e un aver familiare e propria la conoscenza di quanti più nobilmente nel latino e nel volgar nostro poetarono. Quindi venne quello stile del quale cantò l' Ariosto di non udire il migliore: quindi quei versi onde il Guidiccioni scrisse: passar del tutto nel Lazio l'antica gloria di Toscana; e quindi derivò similmente ciò che il Bembo di sì gran donna pensava, ed è: che il giudizio di lei in poesia più sodo fosse e più fondato di ciò che vedeva avere a suoi di i più scienziati e maggiori maestri. Che se tale e tanto merito nelle poesie di Vittoria celebrarono que' famosi suoi contemporanei; ne crebbe poi ancora, se crescer poteva, la estimazione nei posteri: taccio del Muratori e del Quadrio, maestri solenni nella poetica facoltà. Non così però del nostro Alfesibèo Cario, uomo all' Arcadia

non meno caro e memorabile, che nelle italiane lettere famoso. Scrivendo egli la istoria della poesia volgare, e venuto a que' tempi nei quali la Colonnese fioriva, tanto dimostrò di conoscere ed ammirare l'ingegno di lei, che gli encomii tutti statile insino allora tributati parendogli essere a tanta altezza minori, tutti volle superarli con quello che ne lasciò scritto. Perciocchè affermaya: la barbarie del secolo antecedente a quello del sorgere di Vittoria, non aver avuto colpo più sensibile o maggiore di quello, che questa valorosa donna le diede; nella quale (sono le sue stesse parole) non solamente le muse, ma le scienze tutte parve che il cielo trasfondesse, e come in proporzionato e sicuro luogo ponesse in serbo i suoi più singolari tesori. E segue dicendo: ella è questa maravigliosa donna Vittoria Colonna, figliuola di Fabrizio Colonna, di eui Roma, anzi il mondo tutto vide e vede rarissime pari, e nella chiarezza dei natali, e nella bellezza del corpo e in quella dell'animo. Ma se unica non seppe appellarla il mondo in queste cose, ben tale la riconobbe la toscana poesia nel maneggio delle sue liriche muse, nelle quali con tauta felicità e dottrina adoperò, che innalzossi sopra tutte le donne, e potè gloriarsi di camminare a paro a paro co' maggiori seguaci del Petrarca, dai quali ricevè il titolo di divina, che poi le fu confermato universalmente. Nè senza ragione; perchè nelle sue rime sparse e nascose tai semi di scienze, che il canzoniere che produsse, può dirsi miniera inesausta di finissimo oro e di gemme le più preziose. Fin qui il nostro Alfesibèo. Ed oh! di qual gioia non esulterebbe egli in questo giorno, egregi compastori, mirando per giudizio della sua Arcadia e coi plausi della sua Arcadia, collocarsi quì sul Campidoglio la immagine della gran donna. Per fermo non punto meno egli esulterebbe di quello che a me sembra di vedere adesso esultare e commoversi al comparir di Vittoria Colonna in fra loro, questi gloriosi, che nelle onorate sembianze loro appresentano i più cari e i più eccelsi vanti d'Italia.

Ma di quante virtù e di quanta sapienza ammirato abbiamo in sin qui, ci resta che contempliamo ancora la nobilissima base, anzi il saldo non men che splendido fondamento e sostegno: dico quella sì viva fede e sì alta, ch'è luce ad illuminare la mente, ed è fiamma ad accendere il cuore. Or di questa tanto era in Vittoria lo zelo, che dove con se medesima potesse ella venire in paragone generoso, ogni altro dei suoi pregi

grandissimi, al confronto di questo si troverebbe fatto minore. Quale altra cosa poteva tanto adescarle la mente alle umane grandezze, quanto i trionfi del suo consorte? Pure gli annunzi di quelle nuove sue glorie ad altro possenti non erano, se non solo in accrescerle il desiderio, che tutte si volgesser, lui duce, le armi cristiane contro al tiranno d'oriente. E questo pensiero le fu sempre così vivamente nell'animo, che anche in mezzo a quel suo acerbissimo dolore di vedersi innanzi tempo rapito il suo Pescara, ebbe a muover lamento, che per Gesù impugnato non avesse quella spada, che brandito aveva per Cesare. O come quelle sue sante speranze ridestate poi vennero dalla guerra affricana di Carlo V, che sollecitò coi voti, e cogli augurii e coi carmi accompagnò! Ma posciacchè vide riuscir all' ultimo tutte indarno, e durare nelle mani degl' infedeli que' luoghi ne' quali fu operata la redenzione del mondo, volle venerarli fra i pericoli, quando non potè affrancarli colle vittorie. Era già inferma del corpo; ma non per questo si tenne dal vagheggiar nella mente la sperata dolcezza d'andar pellegrina al sepolero di Cristo; e parti da Roma determinata a quel lungo e disastroso viaggio. Se non che il corpo affranto, all'ardor dello

spirito mal corrispose, e fu quel generoso divisamento in sul cominciare istesso interrotto. Ma interrotto non fu quel suo avanzarsi più sempre nelle vie più riposte di religiosa sublimità, sicchè scioltasi ultimamente dal mondo, volle nei chiostri condurre per elezione quella vita, che dalle altre per voto vi si conduce. E quì tolto a soggetto delle sue rime, non quel terreno sole, che si era proposto come simbolo del consorte e avea già nelle sue poesie lungamente celebrato; ma l'altro indeffettibile ed eterno, nella contemplazione di esso tanto seppe levarsi, che nel nuovo suo canto parve così vincere se stessa antica, quanto l'uno l'altro argomento vinceva. Laonde ebbe ella il vanto di essere la prima che le toscane muse alle spirituali cose degnamente volgesse, di purissimo e grande poetare facendosi agli altri maestra (3). Egregio magistero! Da che le alte invenzioni e i nobili concetti, e quella tanta vivacità, e una candidezza sì rara nella sue rime non si troverebbero, se un'aura divina non le spirasse d'attorno la fecondità delle contemplazioni celesti.

O donna veramente sublime e di unico esempio! la religion tua, la tua sapienza, la tua magnanimità, sono quelle che ti hanno aperto queste aule, che ti hanno in questa sede locato! Scrisse Plinio naturalista, quei rostri, che tolti alle navi degli anziati, furono a documento della vittoria collocati d'attorno alla tribuna del foro, non altrimenti essere da riguardare, che come una corona imposta a tutto il popolo romano. Ben più veramente parmi di potere affermare, che questo serto d'alloro, che circonda il capo della eccelsa Colonnese, sia appunto come un diadema, onde si fregi la stessa virtù. Siano pur grandi, siano pur famosi gli esempi, onde per le molte immagini di tanti uomini sublimi s'illustravano queste aule di rinomanza e di gloria; non mi fa velo il troppo affetto alla mente, se ad affermar mi conduco, che questo di Vittoria Colonna maneava all' onore, alla grandezza, alla celebrità di luogo sì eccelso.

Pertanto ei mi par di vedere questa inclita patria nostra, veneranda due volte dell'imperio del mondo, a voi Teresa Colonna, principessa Colonna, render per mezzo di que' gentili che qui sono in tanta frequenza raccolti, render, dico, le più affettuose grazie pel donativo di sì care sembianze. E voi chiamare non men cortese dell'animo, che del volto leggiadra; e salutarvi degna onde il vetusto nome dei

Colonnesi unisca la sua grandezza alla prevalente grazia di quello del consorte vostro, che non tanto si loda come fortunato in accrescere, quanto come liberale in rivolgere a decoro e splendore delle arti del bello le possedute ricchezze. Le quali, ove istrumento non siano per recare ad effetto grandi e generosi pensieri, si fanno ignominioso peso ad opprimere quello medesimo, che sì indegnamente dimostra di misconoscere la sua ventura.

E voi pur ringrazia la patria, Arcadi compastori. Voi che per lungo uso avvezzi a render più illustri col vostro canto le corone del Campidoglio, recate a questa tanto auspicata solennità l'armonia ed il pregio di que'versi, che ben più acconciamente che non ho io fatto colle mie rozze parole, l'inclita Colonnese esaltando, la celebrità di questo giorno tramanderanno ai lontani, e manterranno continua nella posterità.

- (4) Furono queste da me pubblicate nell'occasione delle nozze di D. Teresa Colonna col principe D. Alessandro Torlonia, che ne procurò la splendida edizione, col titolo seguente: Le rime di Vittoria Colonna corrette sui testi a penna con la vita della medesima: si aggiungono le poesie ommesse nelle precedenti edizioni e le inedite; Roma tipografia Salvincci 1840 in 4. Per ciò che riguarda la correzione delle poesie può leggersi nel discorso preliminare a carte XXII il capitolo dell'emendazione del testo.
- (2) Si vegga per tutti il sonetto V, ch'è come una accurata e fedele immagine del Pescara; e incomincia

Alle vittorie tue, mio lume eterno,

(3) Il P. Gabrielle Fiamma nelle sue rime spirituali, scrisse in questo proposito: esser noto a ciascuno, che l'illustrissima signora Vittoria Colonna, marchesa di Pescara, è stata la prima, ch'ha cominciato a scrivero con dignità in rime le cose spirituali, e m'ha fatta strada ed aperto il camino di penetrare e giungere ove è piaciuto a Dio di condurmi.



### GIOVANNI BATTISTA ROSANI

#### VESCOVO DI ERITREA

PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA
DE' NOBILI ECCLESIASTICI

FRA GLI ARCADI

#### ELVIRO NEDEO

#### CARMEN

Intuitu defixus eram dum totus in uno
Spirantem admirans lunensi in marmore formam,
Alma Columna, tuam, Tarpejo est visa Poesis,
Gloria ubi sedem posuit, succedere tecto.
Incessu Dea vera patens, fundebat ab ore
Laetitiam sacrumque decus, talisque nitebat,
Qualem olim perhibent venisse ad Tibridis undas,
Cum caput Aonia redimivit fronde Petrarchae.
Adstabunt lateri Charites, Matremque Camoenae
Pone sequebantur: Capitolia celsa fremebant
Assensu, Geniusque loci tanta hospite luetus
Discurrebat ovans. Simulacrum ut constitit ante
Diva, prius blunde arridens dedit oscula fronti,
Hinc est orsa loqui. Patriae o lux vivida terrae.

Et nostri pars maqua chori, Victoria, salve! Hunc tua jampridem virtus poscebat honorem, Hime tibi debuerant vivae tua saecla triumphum; Infectum creat ista dies: felicior actas Prospicit in melius, culpasque emendat avorum, Atque Italas procurat opes. Tua carmina postquam Sunt cultu decorata novo, meliorque retuso Risit ab argento effigies, te stare decebat Marmoream hic inter doctorum signa virorum. Musarum functura vices, hic prima tenebis Jura: patrocinio jam nunc assuesce beniquo. Atque cape augurium venturae nobile sortis. Semina virtutis prodibunt marmore ab isto. Rursus et ardebit laudum generosa cupido; Exemplo nam rapta tuo, tua grandia facta Mente agitans secum, discet Romana juventus, Patria sit quanto, quanto sit amore colendus Relligionis honor, thalami quo foedera casti Sint servanda modo, quae cura adhibenda misellae Turbae inopum, qualique animo sors dura ferenda. Vatibus Ascraeo tua pagina sparsa lepore, Sacrague Virtuti, longum dum crescet in aevum, Calcandum monstrabit iter, peregrinaque merces Vilescet tandem, atque, una inspirante Columna, Ausoniae priscum remeabunt tempora in aurum. Haec ait, et proprio tollens de vertice sertum

Imposuit caro capiti, domunque probavit.
Concordi plausere sono Charitesque, novemque
Pierides, floresque manu sparsere, perenni
Educat aura poli quos veris honore virentes.
Signa poetarum spectaclo excita beato,
Nescia stare loco, circum gestire videres,
Et nervos agitare lyrae: Victoria cunctam
Nomine complevit sedem, septemque per arces
Diffusa insonuit longum Victoria voce.



## FABIO SORGENTI

FRA GLI ARCADI

#### SORGESIO TIMBRÈO

# VERSIONE DEL PRECEDENTE COMPONIMENTO

Nelle vaghe tue forme, o eccelsa Donna, Da mano animatrice in marmo sculte Erano gli occhi mici fisi ed intenti; Quando là sul Tarpeo, di gloria un tempo Sovrano ospizio, Poësia discese, Che all'andar suo ben si parea venuta Dal coro de'celesti. Un dolce raggio Le balenava di letizia in volto, E come suona ancor grido di fama, Non altrimenti comparia sul Tebro Quel dì solenne che al cantor di Laura L'eterna fronda inghirlandò le chiome. Avea le Grazie a fianco, e le sorelle Vergini Muse la seguian: di gioia Alto s'udiva un fremere per tutta L'aëria cima, e all'ospite novella Lieto il Genio del loco iva plaudendo.

Come alla bella Colonnese innanzi Stette la Diva, in pria baciolla, e quindi Cortesemente sorridendo, salve, Disse, o di questa terra inclito lume. O del nostro drappel dolce compagna! Dritto era ben che a te spirante ancora L'aure terrene la trascorsa etade Tributasse l'onor che il secol nostro Oggi t'appresta con miglior consiglio, E, mentre de'maggiori empie il difetto, Cresce l'itale glorie. Or poi che novo Lustro s'aggiunse al tuo volume, e bella Più dell' usato dall' impresso argento Splender si vide la tua cara immago, Ben convenia che in marmo effigiata Qui tu sedessi infra costor che il fiore Fur dell'italo senno. Il primo seggio Qui a te s'aspetta, che tener le veci Dovrai dell'alme Eliconine, e i voti Fin d'or t'avvezza ad ascoltar benigna. Spingi lo sguardo ne' futuri eventi, E vedrai d'esto marmo uscir semenza Tal di virtù, che a generosi fatti Infiammerassi di Quirin la prole Novellamente, e te maestra e duce, Apprenderà quanto alla patria amore,

Quanta si debba riverenza al Nume. Come serbar intemerata e viva Ne'genïali talami la fede, Qual verso i nudi e miseri ne stringa Santo dover di caritate, e come Fia duopo ai colpi di nemica sorte Armare il petto. I carmi tuoi vivranno Sacri a virtù ne' secoli lontani, E di greca bellezza adorni ai vati Insegneranno come l'uom s'eterna. Le straniere follie tornate al fango Vedransi al fine, e tua mercè conversi Nell' oro antico avrà l'Italia i tempi. Disse, e tolta dal crin la sua corona, Il tuo ne cinse, o Donna, e sen compiacque. Unanimi le Grazie e le Camene Fer plauso intanto, e a piena man versaro Nembo di freschi fiori, a cui la bella Primavera diè vita, e molli baci Aleggiando una mite aura di cielo. Alla beata vista i simulaeri S'animàr di que Sommi, e della cetra Ritemprando le corde il caro nome Ripetean di Vittoria, e di Vittoria Correr s'udia pe'sette colli il nome.

~mes m~

DEL SIGNOR CONTE

## GIOVANNI MARCHETTI

FRA GLI ARCADI

#### IPPOTOO EPIDAMNIO

## · SONETTO

Mentre là sul Tarpeo, dove alle chiome T'apprestò lauri il tuo gran Colonnese, Meglio trionfa che per genti dome L'immortal Donna che di Lui discese;

Tu che all'inclito sangue, all'alto nome Serbi l'affetto che quaggiù t'accese, Tal che gioisti nel veder siccome Ella emulò le tue leggiadre imprese;

Pegno del nido suo mira Colei Ch' ivi ne sacra la spirante immago; E dirai vaglieggiando or questa, or Lei:

Sì dolce canto non s' udì, nè parve Alma più bella sotto vel più vago Dacchè le labbra io chiusi, e Laura sparve DEL SIG. PROFESSORE

# FRANCESCO MASSI

FRA GLI ARCADI

#### MIRTAURO CAMERIO

# CANZONE VITTORIA E MICHELANGELO

Virtù, ch'oltre le stelle e il Sol t'accendi
Nel divin raggio, e de' celesti amica
Fuggi la terra di vil nebbia ingombra,
Tu di questa leggiadra anima antica
Nata sul Tebro la ragion difendi,
E il bel sembiante ne ritogli all'ombra.
L'arte di Fidia in gentil marmo adombra
I miglior di tua schiera,
E li risveglia alla seconda vita;
Ma nel volto di lei più splendi altera
Quanto più sembri in donna esser gradita.
Vedi la trionfal romulea pianta (1)
Che di sue fronde all'aureo crin fa velo
Di quai rami s'ammanta,
E di quanta grandezza aggiunge il cielo!

Tiene il seggio costei sola fra mille Spiriti illustri, e d'animosi carmi Su tosca cetra l'armonia governa. Canta Davalo suo chiuso nell'armi Tutto pien delle italiche faville Pegno a Carlo serbar di fede eterna: (2) Poi di pietose note il suono alterna. Rotto l'elmo e lo scudo Cade pugnando il cavalier trafitto: Ella di santo usbergo al petto ignudo Schermo gli fa contro fortuna invitto. Vola fra l'ombre del Sebeto e l'acque Al caro nido in compagnia d'Amore, Ove la fiamma nacque Che il cor le accese di cotanto ardore. Ecco per l'aure nel silenzio immote, Com'aquila real fende sicura Nella region che folgoreggia e tuona, Un che d'angelo ha il nome e la figura, Stese de'vanni le tranquille rote, Fa sulla bella donna ombra e corona. Poi ripiegando intorno alla persona Le bianchissime piume Vien fra l'anime degne; e tutte avanza Di grandezza mirabile e di lume Alto raggiante l'immortal sembianza.

Volge lo sguardo in lei, che fiso il mira, Qual gode al Sole tremolar la stella, E furor sacro spira Il sovrano poter di sua favella. Poi che dal basso immaginar diviso Libero io sorsi, e mi stampò la fronte Luce d'eterna vision serena, Stretto con Giulio mio volando al fonte (3) Che largo spande l'immutabil riso, D'infinito piacer gustai la vena: E questa piccoletta ombra terrena Dalle cime stellanti Cinta di nembi agli occhi miei si chiuse. L'alto universo io dipingeva, e i canti Sol mi rapian delle celesti Muse: Quando il tuo nome a risuonar sen venne Di giro in giro, e nel maggior salìo, Dov' i' battea le penne Incontro al volto del Figlinol di Dio. Quella virtà d'amor che pargoleggia Nata di bei sembianti e d'arti oneste Nel breve fior delle caduche spoglie, E di perfezion tutta si veste Quando beata il suo fattor vagheggia L'anima che dai sensi il vol discioglie, Trassemi fuor delle superne soglie

A quest' alma pendice,
A cui grazia divina acquista onore,
Sol per te riveder, donna felice,
Che mi levasti al ciel col tuo splendore.
Or chi fia mai dell'itale virtudi
Quel fortunato e generoso erede
Ch' ai poetici studi
Liberamente il guiderdon concede?

Liberamente il guiderdon concede? Ella non lungi dal suo fianco addita Giovinetta seder cinta di rose. (1) Che non pur dell' aspetto a lei somiglia, Ma nell'opre gentili e valorose Emula sembra della gloria avita E i bei raggi d'amore ha nelle ciglia. Questa de'miei nipoti inclita figlia Ebbe, dice, in disdeguo Che l'antico mio pregio, alle immortali Vostre fervide lingue altero segno, Poco di lodi al secol d'oro eguali In questa etade risplendesse adorno. Vedi se con ragion di lei mi vanto, Che in sì nobil soggiorno Mi diè corona di reina e manto! Muove il piede quel grande, e tutte infiora Le sacre cime al trapassar dell'orme,

E l'acre intorno d'un sorriso allegra.

Dunque tra i figli suoi Roma non dorme?
Lieto ripiglia, e custodita ancora
Vive gran parte de' suoi fasti integra?
lo veggo di quaggiù sparir la negra
Oblivion degli anni:
Veggo fra le ghirlande e i monumenti
Salir di gloria ai più sublimi scanni
Quanti già furo nel saver possenti.
Qui l' ali aperte folgorando estolle,
E ne' cerulei campi il vol tramuta.
Scende di colle in colle;
E caramente il Vatican saluta.

O divino intelletto, a cui s' inchina
Qualunque ammira il venerabil sasso
Che per te s' inalzò nel ciel profondo!
Benchè la turba ruinando al basso
Tenga le fronti ai bei costumi avverse,
Che fero il viver tuo licto e giocondo,
Pur questa madre che governa il mondo.
Come ne' prischi tempi
Fu di scienze e d'arti unica luce,
Così frutto gentil di nuovi esempi
Degni del vostro senno oggi produce.
Girisi pur Fortuna a suo diletto;
Di pruni e sassi l'alte vie circondi:
A magnanimo petto
Basta l'onor delle romane frondi.

Canzon, se nobil fiamma il cor t'accese

Del sacro amor di patria, ond'io tutt'ardo,

Ben potrai riverir quella cortese

Che nella immagin viva

Della bella Vittoria affigge il guardo;

E dir: debita lode ai chiari ingegni

In quel marmo si scriva,

Che il valor de' nostri avi al mondo insegni.



<sup>(1)</sup> L'albero della famiglia Colonnese.

<sup>(2)</sup> Carlo V, di cui Davalo fu capitano.

<sup>(3)</sup> Giulio secondo.

<sup>(4)</sup> La principessa donna Teresa Colonna, presente col principe don Alessandro Torlonia suo consorte alla inaugurazione del busto

# MARC' ANTONIO PARENTI

FRA GLI ARCADI

#### TEAGENE CAUNTO

## SONETTO

Oh nel senno viril Donna sublime,
Per eni Davalo ancor suona compianto,
Che a niuno amor, fuorchè pudico e santo,
Il cor sacrasti e le soavi rime;

Meraviglia non fu se delle prime Itale fame soverchiasti il vanto, Quando il lauro serbato e l'amaranto Era a virtù sovra l'Aonie cime.

Ma se volgendo una stagion delira
Che l'arti della solfa e della danza,
Qual magno fregio, nella donna ammira,

Novo serto s' imponga alla tua chioma; Questo esempio gentil rende fidanza Al prisco onor, cresce le glorie a Roma. DELLA SIGNORA

## ROSA TADDEL

FRA GLI ARCADI

#### LICORI PARTENOPÈA

## CANTO

Frondoso lauro e verde Che di te festi all' onorata chioma Serto immortale che beltà non perde;

Dei sette colli in Roma Qual fu la vetta che i tuoi rami ha visto Cinger Colei ch' anco l'invidia ha doma?

Non di tant' alto acquisto Licto è il Tarpeo, che a' suoi trionfi assunse Più quei di Marte che i campion di Cristo;

E se a meta vi giunse
Il cantor della bella Avignonese,
Che con flagel di rose il cor gli punse.

Non è che sia cortese Meglio a' poeti che a' famosi in armi, Nato il Genio del loco a fere imprese. Ma non è sculto in marmi Ivi il gran nome dei Colonna, alteri Per belligere gesta e dolci carmi?

Alı se gli Avi gnerrieri Ivi i lauri coglican, certo ivi anch' ella Colse la fronda, ch' altra omai non speri.

Non speri, no; chè iu quella Natura fe' del suo poter tal prova Ch'altra giammai non ne farà più bella.

E invocar te mi giova,
Michel, più che mortale, Angel divino,
Miracolo dell'arte antica e nuova;

Tu, che in lei del latinoSeme ammirasti la virtù verace,Di' tu, gloria del popol fiorentino,

S'altra vi fu capace A destar fiamme di più casto foco Che dei cieli nei cor sparge la pace.

Quella beltà che ha loco Sol fra' Superni, in lei brillò d'un lume Che a darne indizio umana lingua è poco.

E tanto in lei di Nume Veder ti parve, che celeste cosa T'eran gli occhi ed il viso ed il costume. Da lei l'ardimentosa

Tua mente di quel bello ebbe l'idea

Che nell'opre immortali ha Dio nascosa;

E col pensier che crea E lascia al vulgo le incertezze e i dubi, Mentre d'arcana voluttà si bea,

Sull' ale de' Cherubi Per lei t'ergesti e audacemente hai spinto Il gran tempio d'Agrippa infra le nubi:

Per lei sul mondo estinto

Fero tuonasti la sentenza estrema

Per cui l'empio dal giusto andrà distinto;

Per lei della suprema Minacciante ira sua Mosè vestisti, Onde Israello ancor lo guarda e trema.

Oh il dì che i lumi apristi, Bella Vittoria, a ricrear la terra Con prodigi sì grandi e non più visti,

Mai del tempo alla guerra

Per secoli non ceda, e la grand' alma

Pace abbia in cielo e il bel corpo sotterra.

Chè di gloria la palma

Non ti vien sol dall' opre ond' altri ispiri,

Ma dalle tue d' eterna luce ed alma.

Tuoi furono i sospiri

Di che la stanza vedovil fu piena

Dacchè morte fe'acerbi i tuoi martiri;

Tua quell'aurea catena Di dolcissimi versi, onde la fama Nomar ti volle decima Camena;

Tua quella viva bramaD' eternar colle rime il buon consorte,Onde fosti sì cara a chi ben ama;

Tua la virtù che forte Stette agl' incanti di regal fortuna, Che d'un gran soglio ti schiudea le porte.

Una è la via, sol una Dicesti: e questa ella è la via d'onore; E da lei lunge ogni seren s'imbruna.

Magnanimo valore Più che d'Avalo tuo non l'ebbe in campo Il suocero emulando e il genitore.

Oh chiaro inclito lampo D'onor, di fè, di carità, di gloria, Onde d'invidia generosa avvampo!

Splendi, immortal Vittoria, De' Colonnesi tuoi sul lieto ospizio, Ch' è di romulee gesta alta memoria. Ivi ebber l'arti auspizio

E rivissero i prischi andati tempi
Co' bei nomi di Scipio e di Fabrizio.

Splendi, e de' chiari esempi
Innamora i nepoti, in cui si denno
Specchiar per esser d'onta ai vili e agli empi.

Chè i carmi non ti fenno
Grande al par del consiglio in che mostrasti
Il cor di Porzia e di Cornelia il senno;
E se agli aviti fasti
Rende il Tebro e l'Italia alto tributo,
Più assai de' carmi, alla tua gloria basti
L'offerto soglio e l'immortal rifiuto.



## TERESA DE' CONTI GNOLI

FRA GLI ARCADI

#### IR MINDA AONIA

# ANACREONTICA

Donna eccelsa, a te d'intorno Veggo un nuvolo di fiori; Il bel crin tra i verdi allori Ondeggiando al vento va:

E del Sol tra i vivi rai
Ove lieta assisa stai,
Veggo amiche a te sorridere
La virtude e la beltà.

La costanza ad esse unita

Ti francheggia e ti difende,

E la fama i vanni stende

Vincitrice innanzi a te.

Folgorar la tua ghirlanda Veggo al raggio che tramanda La corona dell' Empireo Di che s'orna il Re dei re.

A quegli occhi, che amorosi Sovra noi cortese inchini, Non mortali ma divini, Ma ripieni di favor,

Ti ravviso: tu se'quella
Tutta saggia tutta bella,
Al cui nome i vati innalzano
Mille cantici d'onor.

Tu se'quella che fra tutte
Hai d'ingegno il primo vanto:
Delle muse al sacro canto
Il tuo canto fu simil.

Al morir del tuo tesoro Ti fur vili il fasto e l'oro, Fin che in ciel la cara immagine Ti sorrise più gentil.

Or compagna al tuo fedele Sciogli il carme unito al suono: Se quaggiù spregiasti un trono Scettro avesti colassù. Ma tra il canto e tra la festa Deli rivolgiti a chi resta; Generosa il petto accendimi Dell' eccelsa tua virtù.

Tu m'impetra una scintilla Del tuo foco onnipossente: Piena d'estro il cor la mente Segua l'orme del tuo piè.

Manda un raggio all'alma mia Di tua calda fantasia: Manda un raggio, un raggio bastami Quando vengami da te. (1)



<sup>(</sup>t) Ne riesce gradevole l'avvertire i lettori che l'autrice di questi versi, giovinetta di belle e care speranze, non offrepassa che di poco l'undecimo anno della sua età

# FILIPPO DE ROMANIS

FRA GLI ARCADI

#### CLONISCO SICIONIO

## SONETTO

Ben di tua stessa egregia stirpe uscia Costei, che Roma e tutta Italia onora: Opra è degna di Te porla, o Signora, Quassù nel seggio, che aspettolla pria.

Giustizia ti è di scorta e compagnia, Carità del comun sangue t'incuora, Ti festeggian le Grazie, e la canora Da lei nobilitata Poësia.

Ne godon gli Avi, che illustraro il Monte Già mille volte, e più di ogni altra il giorno, Che di Petrarca ordian lauri alla fronte.

Farien le virtù lor, Donna, ritorno Al Campidoglio luminose e conte, Se Tu il rendessi di egual prole adorno.

## GIO. BATTISTA CASTELLANI

FRA GLU ARCADI

#### AGATARCHIDE ARGESILÉO

## ELEGIA

Prisca Columniadum gens inclyta; qualis Olympo Sol rapidum pandit flammeus axe jubar, Tale tuum claret nomen per saecula; fulgent Illa duo belli fulgura, Martis honor Fabricius nempe, et mediis interritus armis Marcus dum naves fulminat Odrysias Christiadum ducens acres in bella phalanges, Demittens hostis millia multa neci; Testatur miseram Naupacti littore caedem Littora confossis strata cadaveribus. Nec tibi barbarico tantum quae sanguine rorat, Inclyta gens, peperit bellica palma decus. Pacifera ast etiam laurus, citharaeque potenti Sacra Deo, manibus consita Pegasidum Ipsa etiam Phoebea tibi dat laurus honorem Invida quem tenebris saecula nulla tegant.

Audin'? apollinea meritos Victoria crines Fronde tegens docto pollice tangit ebur:

Tangit ebur, taciti consistunt aethere venti Continet ipsa suos lucus, et unda sonos.

Aeoliamque iterum credam cecinisse puellam, Sive audire tuos, docta Corinna, modos,

Aut proavos canat illa alacres in bella ruentes Raptaque ab adverso barbara signa duce,

Pugnacesve animos memoret, viresque secundas, Sive gemat quernla funera acerba lyra

Conjugis, heu Martis qui pulvere sparsus honoro Occidit, illa gravi pectus amaritie

Percita, ab Aoniis quaerit solamina chordis, Quippe lirae cecidit munere suepe dolor.

Pol bene habet! clara capitoli in culminis aede, Condita ubi Ausonidum signa animata ririlm

Marmore sculpta, viden', pario nitet altera Sappho Nobile apollineo pectus ab igne calens.

Adspice ut Elysiis Petrarcae e vallibus umbra Excita Tarpejos gaudet adire lares,

Quodque suam modulata lyram Victoria, gestit Ipsius effiqiem proxime adesse suae.

Tuque ardens studio Theresia laudis avitae, Cui sua dat Pallas, cui sua dona Venus, Quam Tiberis celebrat florentem moribus aureis.
Subductam luget quam sibi Parthenope,
Sic merito decoras junctam tibi sanguine vatem
Unde nova est proavis gloria parta tuis.
Gaude agedum palmis lauros contexere avitis:
Aetermum adsciscunt delphica serta decus.



# GIUSEPPE CANONICO BORGHI

FRA GLI ARCADI

#### EPIMENIDE TESPORITIDE

## CAPITOLO

ALLA PRINCIPESSA

D. TERESA COLONNA TORLONIA

- Vinse ragione: l'onestà degli Avi, L'alto intelletto, e l'anime guerriere Son rampogna dei tristi e degl'ignavi.
- Dal primato del braccio e del pensiere Li proverbian caduti e sonnolenti Le domestiche lingue e le straniere.
- E l'ombre dai traditi monumenti Vergognando s'affacciano, che i nati Disonorin così terra e parenti;
- E cancellan pei marmi gli onorati Scritti e gli stemmi, e dalle basi loro Frangono i simulacri profanati.

- Ma chi più serba del natio decoro, E nella vita libera ed onesta Del paterno fulgor cresce il tesoro,
- Sul degenere vulgo alza la testa, Rivendicando in sè l'itala fama, E scote i pigri, e che siam vivi attesta.
- E l'opre illustri e i bei nomi richiama Dei Maggiori sepulti, e su quell'orme Anch'ei grandeggia, e si travaglia, ed ama.
- Il redato valore in Te non dorme Saggia Teresa, nè rossor ti piglia Dei santi gesti, e delle prische norme.
- E la patria ricordi e la famiglia, Tanto che qual più strano erra fra noi Ne direbbe, veggendo, a chi sei figlia.
- Ascendi, ascendi, chè secura il puoi, L'aula capitolina, e nella chiara Muta ordinanza degli antichi Eroi
- Oggi un obblio di secoli ripara: Colloca il busto dell'eccelsa Donna, Onde Saffo e Corinna ebbe Pescara.
- Tu nata dei magnanimi Colonna, Tu redimita di virtù supreme, Angeletta nascosta in rosea gonna,

- Tu vaticina ristorato il seme Della nobile Pianta, e dar già fiori, E bei frutti maturi oltre la speme.
- Che se Te stessa e le tue glorie ignori, Modestissima sempre, e Tu per l'etra D'altra Colonna fa sonar gli onori.
- Della rinchiusa nella sua Triquetra Giovinetta possente (1) a cui fur date L'arti e le voci della tosca cetra.
- E, appena quadrilustre, osa le alate Sentenze avvicendare e l'armonia Che scema i vanti della prisca etate.
- Verrà, verrà dall'Isola natia Nell'Ausonia beata, e fioriranno I ligustri e le rose a lei per via.
- E come il dolce canto ascolteranno Maravigliando gli Uomini, che tolto S'han più bel nome, e più levato scanno,
- Stupidi e bianchi si faranno in volto, Quasi chi vegga di repente foco In brev'ora fumar tutto il ricolto.
- Ma, cessate le invidie a poco a poco, Grideranno al portento inusitato, Coroneranla nel sovrano loco.

Ella cortese al placido Senato Risponderà con indomabil estro; E tutto ebbrezza, e tutto amor, da lato Pianger vedrassi chi le fu maestro. (2)



<sup>(</sup>t) La Signora Giuseppina Turrisi Colonna , giovinetta Palermitana

<sup>(2)</sup> L'autore di questi versi.

DEL

# P. D. TOMMASO BORGOGNO

CHIERICO REGOLARE SOMASCO

PROFESSORE DI RETTORICA NEL COLLEGIO CLEMENTINO

FRA GL1 ARGADI

#### LELIO PERETÈO

#### SONETTO

Se dall'astro sereno in cui ti chiudi Irradiata dall'eterno Sole La tua Roma rimembri, e i dolci studi Onde Italia il tuo nome ammira e cole:

Or che si rende all'auree tue virtudi Premio, che a pochi tributar si snole, Accogli, o Donna, un voto, e l'alma schiudi Al suono ardente delle mie parole.

Deh! Su l'itale madri, a cui pur sempre Chiede la patria generosi esempi, E figli illustri e di robuste tempre,

Piovi, o gentil, della tua luce un raggio; E alla virtude rinnovati i tempi, Fia che sorga per noi secol più saggio:

## DOMENICO SANTUCCI

FRA GLI ARCADI

#### ZELEUCO TERMIDIO

## CANZONE

Come nel ciel, che sopra noi si gira, Non d'un egual fulgor splendon le stelle, Ma fra tante fiammelle Pochi lumi maggior l'occhio rimira; Così quaggiù, se spira Talor aura celeste Che i begli ingegni dolcemente investe, Non però avvien che sempre un chiaro raggio Lascino ad altre età del lor passaggio. Tutto tramuta il tempo, anzi dissolve. Le maraviglie dell'antico mondo, Spettacol sì giocondo! Or copre l'erba e poca arida polve. Pur se il pensier si volve All'età che passaro, Vede pien di stupor che il tempo avaro, Mentre atterra cittadi e abbatte regni, Perdona solo a' peregrini ingegni.

S'io parlo il ver l'egregia donna il dica,
Onde crebbe onor tanto a' Colonnesi
Per lei fatti palesi
Più che per armi e marzïal fatica.
Dura la fama antica
Di sue virtudi ancora,
E durerà finchè vedrem l'aurora
Dal lido orïental sparger dintorno
Di rose il calle al giovinetto giorno.
One'doni, che patura in più divide

Que'doni, che natura in più divide,
Tutti in lei fur mirabilmente accolti;
Onde tenea a sè vôlti
Gli occhi d'ogni gentil'alma, che vide
Beltà come sorride
Sempre pura e serena,
Alma forte, cuor grande, ed aurea vena
Di ricco stil, che le rendea sì terso
Il dolce eloquio e l'armonia del verso.

Sorpreso dell'insolito portento
Il secol di Leon per maraviglia
Inarcava le ciglia,
E l'Ariosto e il Bembo ed altri cento
In soave concento
Innalzaro alle sfere
Tante egregie virtù, tanto savere.
Michelangelo stesso alla sua scuola
Apparò l'arte come al ciel si vola.

Vengan dunque le Grazie e venga il coro
Delle Muse celesti in sì bel giorno,
Versando all' ara intorno
Quelle un nembo di fior, queste d'alloro;
Mentre su piume d'oro
Un superno messaggio
Lieve disceso pel fulgor d'un raggio,
A lei, che si fregiò delle più belle
Virtudi, il crine eingerà di stelle.



DEL SIGNOR CAVALIERE

# ANGELO MARIA RICCI

FRA GLI ARCADI

#### FILIDEMO LICIENSE

ODE

Dato è alla decima
Camena il loco;
Il Busto erigerne
Sul Tebro è poco;
Star può fra l'emule
Sorelle in ciel!
Ella è Vittoria
Più assai che donna,
Di duce Iberico
Sposa e colonna,
Delle arti italiche
Lume fedel.

E come eterie
Vaghe farfalle
Di vol per tremulo
Rosato calle
Del dì s'adunano
Al tramontar;
Così spiccandosi
Da'Busti eletti
L'ombre che ormeggiano
Su i loro aspetti
Sembraron l'ospite
Marmo accerchiar:

Ombre pellucide
Di sofi e vati,
D'eletti principi
Di riamati
Sposi, che furono
De' prodi il fior;
Ombre di tenere
Matrone e pie,
E che imitarono
Le melodie
In cui di Laura
Vive l'amor.

Ma più sollecita

Del Busto in cima
Farfalla angelica

Non vista prima
Sull' ali candide

Dal ciel calò . . .

Sparve . . . c sul verti

Sparve . . . e sul vertice Di tal nipote, Che ha la bell'anima Dell'Ava in dote. Sposo amorevole La ritrovò.



## C. EMMANUELE MUZZARELLI

UDITORE DELLA SACRA ROTA EC. EC.

FRA GLI ARCADI

#### DALINDO EFESIO

## SONETTO

4 5. E. IL SIG. PRINCIPE DON ALESSANDRO TORLONIA CDE DONÓ SILª AUTORE LA SPLENDIDISSIMA EDIZIONE DELLE RIME DI VITTORIA COLONNA.

Son questi i carmi della donna forte, Che fu del sesso e dell'Italia vanto, Poichè saggia sdegnando il regio ammanto. Fe' più grande apparire il suo consorte.

Senno, saver, beltà, favor di sorte Non fèr che il viver suo fosse men santo; Nè men degno di lei fu pure il pianto, Quel dì che il suo bel Sol le tolse morte.

Or certo io son, che dal più vivo lume Del ciel, si volge alla sua stanza antica, E gode in rimirar ch' ogni costume,

Ogni vaghezza, ogni virtù pudica In Lei s'innovi, che propizio il Nume A te diede, o Signor, sposa ed amica.

#### DELLA SIGNORA

# LUISA AMALIA PALADINI

FRA GLI ARCADI

#### CLIMENE LARISSÈA

## CARME

Sulle vedove piume abbandonata
Giunta all' ora suprema, col velato
Occhio cercando la fuggente luce
Giace Vittoria. Il capo ricadente
Giulia e Innocenza (1) le sorreggon: prone
Piangon sommesse le devote ancelle,
Mentre un Levita mormora la prece
Che diritto accompagna in paradiso
L'anima che del corpo si diparte:
Quando un rumor di concitati passi
S'ode, s'apron le porte, un uom si slancia
Nella stanza funèbre, singhiozzando
Presso al letto precipita, la destra
Della morente afferra: essa le stanche
Luci solleva in lui, lo riconosce,

E sforza il labro a languido sorriso. Che core, Michelangelo, fu il tuo! Immenso duol non ha parole. Estremo Bacio stampavi sulla fredda mano, E mandando dall' alma strazïata Un disperato gemito, fuggivi.

Dove giacciono i marmi, che divelti Dai carraresi monti a lui sul dorso Il mar portava ond' abbian pregio e forma, Si aggira il sommo artista, e ad uno ad uno Gli guarda e passa. Risoluto alfine Il piede arresta ove un gran marmo posa, E immobilmente lo contempla. Agli occhi D'ogni mortale informe e rozza massa Saria quel sasso, e Michelangiol vede Uscirne viva l'adorata immago Dell' estinta Vittoria. Un gran concetto Nel fulminante sguardo gli balena: Stringe il compasso, e il vigoroso braccio Al marmo stende . . . Ma pallor di morte A un tratto stringe l'infiammate guance, Sfugge il compasso dalla destra, al suolo Le ciglia rase di baldanza inchina, Vacilla, cade su quel marmo, e piange. Piange colui, che vero Prometèo Rapiva al cielo un' immortal scintilla

Del divin fuoco e l'accendeva in fronte Al Condottier delle falangi ebree: Onei che al custode delle sante chiavi, Dell' universo meraviglia, un tempio Ergeva, dove il pio si prostra e intende D'Iddio l'immensitade ed il suo nulla: Sì quell' unico piange, e obblia la gloria, L'arte, e sè stesso. Orribile, feroce L'angoscia esser dovea che sì prostrava L'anima più sublime che spirasse Aure di vita mai. Ninn de' fidati Discepoli od amico osa inoltrarsi Ov' egli giace qual leon piagato: Pur Condivi l'ardisce, ed ei la fronte Sollevando: » a che vieni? » a pianger teco » Replica l'altro, e s'asside al suo fianco, E dolcemente lo conforta, e il nome Alfin pronuncia di Vittoria. Balza Michelangel su piedi, ed afferrando Il braccio di Condivi: io qui voleva Ritrarla, esclama, in questo eletto marmo Eternarne io voleva la sembianza. Ma oh quale il duol mi die' stretta crudele! No, no, più non potrei non che scolpirla Il pensiero formarne. Io la vedeva Bella come mi sta nel core impressa,

Come su in ciel la vision d'Iddio Beata ora si gode; e forse avrei, Se rispondea la mano all' intelletto, Lasciata in terra l'immagine vera De' Santi in paradiso; ma l'audace Concetto alle memorie (alii dolci un tempo, Amarissime adesso!) che in mia mente S'affacciaro, si spense. Io rimembrai Ouel dì che s'offeriva agli occhi miei Primieramente. Un angelo mi parve Sceso a sanare le ferite acerbe Dell' angosciata anima mia. Nel mondo Fra migliaja di vivi io m'aggirava Siccome solo in vasto cimitero, Non compreso, e infelice. Essa m'intese Essa mi fece artista. Io nacqui rozzo Di me modello, e riformato fui E rifatto da lei. (2) Divino ingegno Onde il mio s'informava, anima grande D'umiltade vestita, intemerato Castissimo costume, generosa Indole con virtù sante e pudiche Quante mai ne albergaro in gentil core, Tutto era in lei; ma il ciel per sè la volle, E vieta che per me n'abbia la terra Il simulacro, e forse il temerario

Punisce sì che presumea con l'arte Innalzarsi alla gloria, onde si cinse Per l'alto suo valor la donna forte.

Perchè al mortal non è grazia concessa Squarciar tal volta la notte profonda In che giace il difficile avvenire? Oh! se lo sguardo acuto della mente De' secoli al di là spinger poteva, Ne traea Michelangel core e lena A compir la grand' opra. Avria veduto Farsi d'età in età sempre più bella La fama di Vittoria, e giugner tempo Che uno spirto gentil le rime sparte Ne raccogliea (3), ne ripetea le forme In carte ed in metallo, e avria donato Per quell' immago di sua mano uscita Ampio tesoro onde offerirla a lei Che di Vittoria la virtude e il sangue A lui congiunta in dolce nodo vanta. Ma che vegg'io? non è, non è costei In marmo sculta l'inclita Colonna? O italiche donzelle, a piene mani Spargete fiori a pie' del simulacro, E all' artista plaudite e ai generosi Che degnamente lo locaro. Amore Di questa patria nostra, e della gloria

Qui l'anima v' infiammi; qui gli auspici Traete, onde spezzar la vil catena Che la virtù del vostro sesso inceppa.

- (†) Giulia Colonna Cesarini, e Innocenza Gualteruzzi.
- (2) Vere parole di Michelangiolo.
- (3) Si allude alla magnifica edizione delle rime di Vittoria Colonna del 1840.



## GIUSEPPE GIACOLETTI

DELLE SCUOLE PIE

PROFESSORE DI ELOQUENZA NEL COLLEGIO NAZARENO

FRA GLI ARÇADI

#### CRATIPPO DRIADIO

## **EPIGRAMMA**

Quam tueor quandoque viros leviora canentes
Carmina, foemineis vix recinenda choris;
Mittite apollineas, inquam, de vertice lauros,
Et myrtum atque rosas sumite acidalias.
Sed tu quae fortes promis, Victoria, sensus
Fundens magnanimis carmina digna viris,
Flores, foemineam suerunt qui cingere frontem,
Deme: tuas decorent laurea serta comas.

# ANGELO MARIA GEVA

FRA GLI ARCADI

#### ARISTO ENIFEO

# CANZONE

Tu, che il numero lieto
Più fai de le latine inclite spose,
Perchè invidia non scema anco al Sebeto,
Donde le grazïose
Forme recavi a le Romulee sponde;
Di piacerti hai ben' onde
Quando rimembri di qual stirpe egregia
Principio e nome pigli;
E quanta virtù d'armi e di consigli,
E onor di toghe e porpore e triregni
L'alta memoria fregia
De gli Avi ch' a ben far poser gl' ingegni.

Ben'è che dolce in core

A te s'alletti orgoglio; a te, cui mille
Nomi da l'alto ciel piovon splendore;
Come de le tranquille
Spere, che amor varïamente move,
Luce a la terra piove.
Io di que' nomi, che fuggenti il cieco
Obblìo, batton le piume
D'eternitade nell' immenso lume,
Un solo i' ne raggiungo alto immortale,
E a te, Donna, lo reco
De la veloce fantasia su l'ale.

Non di chi ferro strinse

E'l viso impallidir fece al nimico;

Ma di chi vestì gonna e vel si cinse

Ti porto il nome antico;

Di Vittoria, che dove a pena basta

Virile ingegno, vasta

Strada s'aperse, poetando; e'l caro

Sole de gli occhi suoi

Di nova luce rivestendo, poi

Ch' ei fu tramonto, in note di dolore

Suo lungo danno amaro

Significò come dettava Amore;

Tanto, che da l'onesta
Alma gentile, in cui lume di cielo
Destò tanta beltà, quanta avea desta
Nel terreno suo velo,
Sempre un abito tenne ornato e terso
Il mestissimo verso,
In che maggior del tempo e del destino
Vive, parla, consiglia
Quella ch' a' savi un dì fu meraviglia;
E model di virtute e di bellezza
Apparve a quel divino
Che 'I Vatican lanciava a tanta altezza.

E, se me non illude
Or troppo amore a l'alme Iddie de' canti,
Dico, che di Costei più ti si schiude
Gloria, che non di tanti
Avi potenti; e poi che un simulacro
In sua memoria sacro,
Sul Campidoglio ove virtù s'esalta,
Fede a noi fa di quanto
Valor fu piena, a te diam plauso e vanto,
Chè a' nipoti tornar debbe la lode
Di parente, che in alta
Gloria di ciel, plauso mortal non ode.

Non però di vetusto

Sangue e d'Avi lodati a sè dia pregio Quale che ignavo e prepotente e ingiusto Ogni uomo ave in dispregio, E troppo in vanità le tempie attolle Vivendo in ozio molle: Ma sì qual va dirittamente in via Dove virtù lo scorge E del proprio splendor cinto si porge; Come tu fai; tu, Donna, che in soavi Costumi e cortesia

Hai da te fama e onor più che da gli Avi.

Tu che insegni, o Teresa,

Come a somma beltà somma onestate Puossi accordar; tu ne l'amore accesa D'opre e virtù laudate, Di questo marmo superbisci, e tanto N'abbi più gloria, in quanto Che nostra età nel loto il viso adima, Ed al bello ritrosa Torce gli occhi superba e disdegnosa, Da le muse che gnude andar tu vedi; E poesia s'estima Siccome il fango che ne lorda i piedi.

Oh! sì t'esalta; e i tempi,
Ove cotanto si delira e sogna,
Ed a cui gli usi irreverenti ed empi
Questo sasso rampogna,
Te mirin, Donna, invidiata a molti
Cui, se di pingui colti
E d'oro ampio redaggio il ciel largìa,
Non dava una Vittoria;
Ma più n'adonti ancor de la tua gloria
Questa etate codarda: il core accendi
In fiamma onesta e pia,
E le muse sommerse alza e difendi.

Odi: a te modulato

Vola di questo marmo un sacro accento:
O de l'antico mio ceppo onorato
Bellissimo ornamento,
Ch'ambo le chiavi tieni in man del core
Di possente Signore;
Tu rassecura quelle sante Dive,
Che mi vestiron l'ale
Da sollevarmi a' sommi vati uguale;
Grata del dono, onde maggior di morte
Mio nome anco si vive,
A te le raccomando e al tuo Consorte.

Tu ne l'amor di queste
Scalda a quel Grande una pietosa vena
Con la beltà di tante grazie oneste
Di quante tu se' piena;
Digli, che queste vergini a le belle
Arti nacquer sorelle,
A l'Arti in cui si porge egli cortese,
Tanto che Roma spera
Ne la onoranza risalir primiera;
Digli, ch' alzi la speme inferma e stanca
Di quelle suore offese;
Digli che questa gloria ancor gli manca.

Canzon, forse sarà chi te condanni
D'adulatrice laude;
Tu rispondi: da tal che al vero applaude
Libera io vegno; a lui, nascendo, altera
Disse fortuna: Gli anni
Trarrai nel pianto; ond' è che nulla ei spera.



## GIUSEPPE ALBORGHETTI

FRA GLI ARCADI

#### CARILO IMERIO

## SONETTO

Questa è Colei, di che i gran pregi or sono Onor del Tebro e italico ornamento, Questa è Colei, che delle grazie al dono Uni di Febo e di Sofia l'accento;

Che fe' sentir con nobile ardimento
Di verità, mal nota ai Grandi, il suono;
Che al dubbio sposo in lusinghier cimento
Die' il gran consiglio del rifiuto a un trono;

E questa è ben, che il Campidoglio illustri Splendida immago, che da noi s'onora, Specchio alle sue concittadine illustri;

Che d'egual serto a molte il crin s'infiora, Nè quì lo spazio di sessanta lustri Di sue virtudi i germi estinse ancora.

## GIO. BATT. BE DOMINICIS

AVVOCATO DEL SACRO CONCISTORO

FRA GLI ARCADI

#### MENECRATE FILLIREO

#### ODE

Quando funerea pietra
Rinserra d' uom volgar memoria e frale,
Non da percossa cetra
Inno durevol mai s'erge sull'ale;
Il compro ascrèo concento
Sperde qual polve il vento:
Il nome di colui Gloria non serisse
Che nell'ozio infecondo i giorni visse.
Ma del saggio alla vita

Non è confin l'avello, eterea sede Lo spirto a sè ne invita Ove del bell'opràr coglie mercede: Il suon dei carmi intanto Tempra de' mesti il pianto, Mentre la sua memoria a far perenne Batte la Fama le sonanti penne. Del sembiante alla calma,
A quelle luci di dolcezza piene,
In cui sovente l'alma
Le sue gioie pingeva e le sue pene,
Alla onorata fronda
Che le tempie circonda,
Premio a sublime immaginar dovuto,
Ti ravviso, o Vittoria, e ti saluto.

Par che palpiti ancora

La bell'anima tua dentro dal petto,

E come i prati infiora

Lievemente spirando il zeffiretto,

Così in mirar tuo volto

Sovra quel marmo scolto

Qui par de' carmi tuoi l'anra s'aggiri,

E sugli arcadi plettri il canto inspiri.

Veggio, e la fronte onestamente altera, Quella nel cor mi torna Che compie' sua giornata innanzi sera: Se al mio pensier fo segno Il tuo sentir, l'ingegno, Beatrice ricordo, onde rimbomba Sì famosa la prima itala tromba. Mentre il tuo sposo un giorno
Palme mietea per bellici sudori,
T'eran le muse intorno
E ti cingean di Febo i sacri allori:
Se conforme pensiero
Correa d'ambo il sentiero,
Egli udia il suon degl' inspirati carmi
E tu lo scontro ed il fragor dell'armi.

Dallo squarciato petto

L'alma guerriera alfin versò quel fido,

E nel vedovo tetto

L'aere echeggiò d'inconsolabil grido:

Ma stanca di tua sorte

Mai non chiamasti morte,

Anzi serbarti a rammentar volesti

I felici tuoi dì, ne'dì funesti.

Face di nuovo Imene
Non scintillò nel tuo pensier giammai:
Fur sacre a Dio tue pene
E il pianto onde cospersi eran tuoi rai;
In verde etade e bella
Traesti a sacra cella,
E gl' inni che destò quivi tua cetra
Un Angel forse ripetea nell' etra.

Come languente fiore

Tu pur cadesti, e Roma ebbe il tuo frale; Ove più non si muore Poggiò il tuo spirto dell'amor sull' ale: Corse l'Europa il nome, E se i lauri a tue chiome Nove muse intrecciar, t'alza ora un soglio Una decima Musa in Campidoglio.

M'odi o Teresa, o Donna
Che ogni gentil costume in cor racchiudi,
Che unite a tua Colonna
D' Alessandro hai le stelle e le virtudi;
A Te benigno fato
Di tanta opra serbato
Il nobil vanto aveva, e l'alta gloria
Che or Tu ritrai dall'onorar Vittoria.

Faccian tuo crine adorno
Di cletti fiori le pimplèe sorelle,
Rechi un sì licto giorno
Cento volte al tuo cor gioie novelle;
De'posteri alla mente
Fia questo onor presente,
Quasi lucida gemma, onde la chioma
Orna l'Arcadia, il Campidoglio e Roma.

DEL PADRE

## PIERPAOLO BARBIERI

DELLA COMPAGNIA DI GESU

FRA GLI ARCADI

#### TEOCLIMENO INACHĖO

## SONETTO

- Come donna regale ascende il soglio Grave negli atti e al portamento altera, Anzi più bella in vista e men severa Salìa quella divina il Campidoglio:
- Quella divina, che nel suo cordoglio, Poichè volse al suo Sol l'ultima sera, Fu grande, e in mezzo all'onorata schiera Or vien de' Vati con gentile orgoglio.
- Quei che i dolci sospir nel dolce accolse Italo stile, memore sì come Per man del Colonnese il serto colse,
- Quando la vide e intese il caro nome Un ramo allor del suo bel lauro tolse, E all'emula immortal cinse le chiome.

## GIUSEPPE ANGELINI

FRA GLI ARCADI

#### PERIANDRO ELIASTÉO

## OTTAVE

È questo il loco, ove esulando, il volo
Raccoglievano un di l'Arti sorelle;
E in questa parte del romuleo suolo
Quanto sublimi più, parver più belle:
Qui scordaron gli affanni; e qui lo stuolo
Delle vergini Muse, erranti ancelle,
Lor si strinse compagno, e a grande esempio
S'ebbero nuovo culto e nuovo tempio.

Ovunque l'occhio indagator si gira
Avviensi coll' immagine d'un grande,
Che a magnanime imprese i petti ispira
Pur col fulgor che dalla fronte spande;
Ma fra tanti famosi, ei qui non mira
Donne, che, cinte dell' ascree ghirlande,
Ne faccian fede, ch' anco in esse brilla
Dell' Italico genio una scintilla.

Sol dopo lunga età rimiro appieno
Immagin tal, che alla feminea gonna
Al volto, al ciglio, al bel guardo sereno
Ratto avvisai per l'immortal Colonna,
Grande, e bella dell'italo terreno
È questa, che qui splende unica donna;
Donna sublime, che ad ognun contrasta,
È prima, è sola dell'Italia...e basta.

Maestosa negli atti, e nell'aspetto
Vera non finta imagine è costei,
Così distinto l'alitar del petto,
E il mover delle labbra è agli occhi miei:
Oh se dar suono lo scultore eletto
Potesse al verso, il verso ancora udrei..!
Pur Ella tace, e par, che meditando
Vada tra sè, qui come venne o quando.

Al suo primo apparir, quegli che impresso
Mostra sul volto il ghibellin pensiero,
Sente destarsi in sen quel foco istesso
Che lo scaldava nell' amor primiero,
E par che ancor rinnovi il segno espresso
Del Genio, che impennava il verso altero,
Quando le dolci rime ei trasse fuore
» Donne, che avete intelletto d'amore ».

Ecco que', cui la cara Avignonese
Ferì col raggio di bellezza nova,
E quindi rara gentilezza apprese
Al secol rio, che in sè virtù non trova;
E ben dal guardo ei pur ne fa palese,
Che, benchè tanta fantasia lo mova,
Pur, se a suoi tempi questa donna v'era,
Amata non avrebbe una straniera.

Degna delle tue note armonïose

Pur tu sentisti, o Ferrarese onore,

Sollevarsi lo stil, quando si pose

A laudar di costei la mente e il core:

Il cantor dell' invitte armi pietose

Solo in que' carmi a te parve minore;

Chè, quando alto subbietto s'appresenta,

Di se stesso maggior l'uomo diventa.

E fu maggior di sè, quando vicino
Le stava acceso d'amoroso zelo
» Michel più che mortale angiol divino »
Che col rispetto all'amor suo fe' velo;
Ed ella al veglio nel mortal cammino
Quaggiù rassembra immagine di cielo;
Nè duopo ei s'ebbe di bellezze sparte,
Chè tutte in lei le ritrovava l'arte.

Chè da quella, fortezza e leggiadria,
La gentilezza aveva, avea l'amore,
Ed essa gli era nell'età più ria
Mallevadrice d'un'età migliore.
Sovente dell'accesa fantasia
Rinfrancavan lo spirto animatore;
E tu, Vittoria, co' tuoi dolci accenti
Innamoravi i rivi, i fiori e i venti.

Ma oh! quante volte, poichè spento giacque Quegli, cui tu chiamavi il tuo bel sole, Suonaron di pictà le selve e l'acque Al suon delle mestissime parole.

Muta ti fu la vita, e non ti piacque Più la dolcezza che il reo mondo cole, E in la romita e solitaria stanza Vivevi di desir fuor di speranza.

Così, mentre soletta nel dolore
Par ch' essa nella prece ognor si piaccia,
E alla face de' morti, e al tenebrore
Di portentosa notte alza la faccia,
Talor da vaga nuvoletta fnore
La desiata e cara alma s'affaccia,
Talora in manto più che neve bianco,
Esce dall' urna, e le si posa al fianco.

0

Ah! perchè mai sol di vessilli e d'arme
Fu lieto il tuo consorte in stranie valli.
Nè gli scendeva al cor soave il carme
Se non era di trombe e di timballi?..
Nel rumore d'esercito, che s'arme,
Infra le spade, e l'onda de cavalli
Mal si cerca un allòr, che presto langue
Lordato, ahimè! di cittadino sangue.

Pur t'allieta, o Vittoria; che se gravi
Furon tuoi di per stranie voglie e rie,
Or si rammentan le virtù degli avi,
Perchè infingardo non ci fugga il die:
Ma di miti virtù, studi soavi,
S'orna tua stirpe, e d'opere più pie:
E testimone n'è Costei, che sacro
T'erse fra glorïosi un simulacro.



DEL PADRE

# ANGELO BONUCCELLI

DELLE SCUOLE PIE

RETTORE DEL COLLEGIO NAZARENO

FRA GLI ARGADI

TIRTÉO ATTICO

# ALCAICON

Cuinam sepulchro proximus, et rude
Donatus olim, cuinam ego carmina
Extrema sacrabo senili
Parta animo, trepidaque dextra?

Odi profanum numen, adorea
Cui vulgus offert liba: potentium
Non pulso turres, nec cornsco
Indigus invideo metallo.

Me sola virtus, me rapiunt boni, Quotquot laborant aut Patriae, aut suis Prodesse, Musarumque foetu Grande sibi peperere nomen. Vivet paterno sauguine clarior Columna; quae non jam muliebriter Tractavit artes, nec repertis Torpuit exsaturata gazis:

Sed grandiores aera per levem
Expandit alas, et cecinit melos
Oblivioso non vorandum
Tempore, nec rabie invidorum.

Quippe olli acutam sensibus indidit
Natura mentem, magnum animum, et simul
Magna os locuturum, et per omne
Postgenitis celebranda saeclum.

Et quae Camaenis carior induit Intaminatas tam bene imagines? Quae major assurgens in altum Miscuit utiliora dulci?

E monte carmen castum Heliconides
Bibere lactis auribus, et citae
Lauro coronarunt perenni,
Et sociam coluere vatem.

Quin et Puellae non humilem sui Afflasse partem Phoebns, et e sacro Examen allabens Hymetto Ore favum posuisse fertur.

## FRANCESCO MANGELLI

TRA GLI ARCADI

#### TEUMESSO CORITESIO

#### SONETTO

Fisa tenendo gli occhi al suo bel lume Surse fenice del romuleo cielo Questa, in cui l'alma forte e il bel costume Vincean le grazie del corporeo velo.

Qui della morte rintuzzando il telo Versò di poesia nettareo fiume Qual mai per donna non si attinse in Delo, E a maggior volo indi vestì le pinme.

Dove tinti di sangue i vincitori Cingean le fronti, e ad onorati ingegni Cresce il suol di Quirin più miti allori,

Surga il gran marmo, e per bei fatti e degni Qual nelle menti imper s'erga e ne' cuori Al gentil sesso ed al virile insegni.

## ELENA MONTECCHIA

FRA GLI ARCADI

#### FILLIDE IDALIA

## TERZE RIME

- In mezzo allo splendor di tanti eroi Pur veggio la vaghissima sembianza Di Lei ch'eternò sè ne carmi suoi.
- O Vittoria gentil, tua rinomanza Da' secoli emergea, siccome face Che dell' aure al ventar di luce avanza;
- Chè non teme l'obblio del tempo edace, Nè col velo mortal spenta è la gloria De' magnanimi pochi a chi'l ben piace.
- Bella ognora al pensier la tua memoria Ricorse, e qui presso al verace merto Eccelso loco a te ponea la storia.
- Qual donna il crin di più onorato serto Cinse del tuo, quando maggior del trono Dicesti il lauro dalla gloria inserto?

- Oh! quante volte l'arpa d'or, che in dono Dal cielo avesti, all'adorato sposo La fatica alleviò col dolce suouo,
- Allor che dalla pugna il valoroso
  Al tuo fianco reddia nell'alma luce
  Beandosi del tuo volto amoroso.
- Ma il terreno giardin mai non produce Eterni i fiori, e lugubri vïole Miste alle rose anco l'Aprile adduce.
- Innanzi sera ahi! cadde il tuo bel Sole; Pur salde ai colpi di crudel fortuna Furon le tue virtudi al mondo sole.
- E benchè si cangiasse in veste bruna Il bianco vel, fida all'ardor primiero Fosti, e d'ogni altra affezion digiuna.
- A più soave e limpido emispero Innalzossi tua mente, e una melode Ignota in pria comprese il tuo pensiero;
- E celebrando co' tuoi versi il prode Che ti furò il destino, a lui tu desti Novella vita ancor per la tua lode.
- Certo, obbliate le armonie celesti, L'ombra sua cara a te aleggiò dintorno Quando sola sfogavi i sospir mesti.

Fin che, lasciato esto terren soggiorno, Non si volgesse in gaudio il tuo cordoglio Facendo uniti al patrio ciel ritorno.

Salve, donna immortal, sublime soglio
Ti die già il merto, ed or cinta la chioma
Di nuovo allòr ti mostri in Campidoglio
Di gloria e di virtude esempio a Roma.



DEL SIGNOR CONTE

# FRANCESCO FABI MONTANI

CAVALIERE DI PIÙ ORDINI

CAMERIERE DI SPADA E CAPPA DI S. SANTITÀ

FRA GLI ARCADI

#### FILENO ANTIGONEO

## SONETTO

Alla virtù di Lei, che nell'istoria Ebbe di bella e di pudica il vanto, Lieti sciogliete, o illustri Arcadi, il canto, Chè n'è ben degna l'immortal Vittoria.

Gelosa dell' onore e della gloria

Nel consorte sdegnò regale ammanto,

E poi ch' in mezzo all' armi ei cadde affranto,
Co' versi n' eternò l' alta memoria.

L'ebbe il secol più grande a speglio e onore, Sì che trasser gl'ingegni a Lei d'intorno Mossi da riverenza e da stupore.

Salda sua fama in ogni età si tenne,

Le mancava un sol vanto, e in questo giorno

Anche quest' uno in Campidoglio ottenne.

# D. MARCO MORELLI

CHIERICO REGOLARE SOMASCO

FRA GLI ARCADI

#### LIRNEO STRIMONIO

## SAPPHICI

Quid perantiquos numerare patres,
Ordine et longo celebrata gentis
Facta vel centum crepitare in hora
Profuit ulli?

Marte ni fortis proprio adlaboret Ingredi celsum Decoris sacellum: Ni domi magnus referatur, arctae Militiaeve.

O Columnarum decus, et vetusto
Sanguine, at virtute magis patentem
Clara seu castis studiis per orbem, et
Carmine in aevum.

Sidus ut nubes nitet inter atras,
Navitam et tutum, minitante coelo,
Ducit ud portum, micat en suo Victoria saeclo.

Sive pugnacem numeris maritum Excitet, magnos paret ut triumphos: Marmore, aut jussit tabulis creari Artibus aedem.

Regio frontem redimire serto

Conjugem prudens vetat, et subactis

Hostibus verae docuit tueri

Pruemia Laudis.

Rebus adversis animo sagaci,

Dextera et forti reparare suevit:

Prospera hand diae nimium extulerunt

Pectora Vati.

Inter heroes merito ergo magnos
Tu prior, Romae decus o perenne,
Foemina augusti Cupitoli in arce
Una sedebis.



# GIUSEPPE GANDO

FRA GLI ARCADI

#### TEOCRITO EURINOMIO

# SONETTO MICHELANGELO A VITTORIA

Quando le luci ed il pensier con elle Sollevo in te la mesta valle obblio, E m'allegro che sento esser sorelle L'anime nostre disposate in Dio.

L'istessa brama delle cose belle, Ch'è nel tuo cor sì viva, arde nel mio, L'istesso affetto delle patrie stelle, L'istessa carità del suol natio.

Qual meraviglia or fia se t'amo io tanto, O sublime Vittoria, e se m'inspiro Sì forte al suon de' tuoi possenti carmi?

E se veggendo o ripensando il santo Lume degli occlii tuoi, l'eterno spiro M'è concesso destar ne' freddi marmi?

# ENRICA ORFEI

FRA GLI ARCADI

#### AURILLA GNIDIA

#### ODE

Ti scuoti, o frale ingenio,
Mio cor t'infiamma in petto,
Ve' di perenne gloria,
D'eterna laude obbietto,
Quivi a lo sguardo attonito
Mostrarsi e grandeggiar!
Di cento eroi belligeri
Fra i monumenti e l'armi,
Ove de'sommi Cesari
Parlano i bronzi e i marmi,
U'salse e Mario e Scipio
Del mondo a trionfar;

Qui su Lunense lapide Sorge Romulea donna, Che sovra i molli fregj Del volto e de la gonna Sublime alzossi, e l'animo Di sapïenza ornò.

Non fra le pompe e gli agj Di sua grandezza avita Scorrea negli ozj placidi, Nel vano oprar la vita; Ma sul più scabro vertice D'eternità poggiò.

E tal ne colse un lauro
A coronar la fronte,
Che surse ognor de' secoli
Pin rigoglioso a l' onte;
E del valor femineo
Segnale al mondo offrì.
Ecco a la sculta immagine
Chiaro brillar sul ciglio
L' aperto ingegno, i provvidi
Pensieri, ed il consiglio,
Che di Ferrante a l'animo
Scendea securo un dì;

Quando virtù più fulgida
Gli fea parer d' un trono,
Quando a sprezzar condusselo
Di regal serto il dono;
E contro a ree blandizie
Gli si fe' usbergo al sen.
Salde così de l' aquila
Non sono al vol le penne,
Com' essa invitta equanime
Al fortunar si tenne
De' cari suoi che strinsero
A l' arme itale il fren.

O di Petralba e d'Ischia
Rupi, antri, selve ed acque,
Lidi beati e placidi,
Ove condur le piacque
Lungh'anni, e i canti sciogliere
Del gaudio e del dolor!
Da' labbri suoi pendevano
A quella pace in seno
D'Italia i luminarj,
Che ad altra età dovieno
Passar dal tempo incolumi
A lei compagni ancor.

E voi d'elette vergini
Al mondo ascose celle,
Le salmodie ripetere
Ed alternar con elle
Voi pur l'udiste, e lacrime
Sparger d'affetto e duol!
Fra voi, deserta vedova,
Pur sempre umile e grande,
Dell'are al piè deponere
Le gemme e le gbirlande
Fu vista, e in Dio più libero
Spiegar dell'estro il vol.

Salve immortal Vittoria,
D' onor celouna altera!
A l'ombra tua sen corrano
L'Itale figlie a schiera;
S'affisi in te l'estranio,
L'alpi varcate e 'l mar.
E tu del chiaro stipite
Salve, o leggiadro fiore,
Teresa, amor del Tevere,
Del tuo Sebeto amore,
Nel cui sembiante angelico
Virtù più bella appar.

Se non largiro i Superi
A te de' carmi il dono,
Ben tu d' elette cetere
Svegliar sapesti il suono,
E un monumento accrescere
Al femminil valor.

Salve; per te sorridono
Le care arti del bello;
E multiformi splendono
In questo canto e in quello,
Ove con man benevola
Le scorge il tuo signor.

Ond' è che miri estollersi Moli, obelischi, ed archi; Dello scarpel qui l'opera, Là del pennel rimarchi; Ed ara e seggio a Pallade Ne' lari tuoi si fe.

De' pregi altrui memoria Mentre or fra noi ridesti, Ben degno a te ricambio, Nobil mercede appresti; Chè di tant' ava accrescesi L' antica gloria in te. In te pudica, ingenua,
Speglio a sì chiaro lume;
Che stai fra mille esempio
D' ogni gentil costume,
Di vereconde grazie,
Di maritale amor.
Suonar d' entrambe ai posteri
S' udrà congiunto il nome;
Gli allori avrà quell' inclita,
Tu i mirti, in su le chiome:
D' integra vita e splendida
Ugual trarrete onor.



## CELESTINO MASETTI

PRA GLI ARCADI

#### ZENOCLE CIRRÈO

## SONETTO

D'alta pietà fornita e d'alto ingegno, Di fede marital splendido lume, Di bel sembiante, di regal costume, Fatta di tutte laudi eccelso segno.

Spento quel prode ehe di lei fu degno, Serisse, versando insiem di pianto un fiume, Poi sdegnando i piaeer gli ozi le piume, Volse suo stile all' invisibil regno.

Cinta così non peritura fronda, Siede tra i Vati, onde il gran Leo s'onora, Fuor che al Cantor di Laura, a niun seconda.

Or Donna che valor tanto dispiega

Mira o Stranier, non gli altri sommi, e ancora
L'itala terra d'inchinar ti niega.

DEL SIG. PROFESSORE

# D. PAOLO BAROLA

FRA GLI ARCADI

#### CRATILDO LAMPEO

## **EPIGRAFE**

Splendor, grazie, bellezza ed alto ingegno,
Donna eccelsa, ti fer chiara fra noi;
Virtù che s'erge oltre l'usato segno
Merto aggiunse e decoro ai pregi tuoi:
Natura i primi ti largia, dal regno
Piovve l'altra ove han sede i sommi eroi:
Quelli fama ti dier che ancor risuona,
Questa d'astri immortali aurea corona.



# LUIGI POMPILI OLIVIERI

FRA GLI ARCADI

#### ERMOCLIDE CALLIDÉO

## SONETTO

Tutte distrugge il tempo umane cose, Nè forza alcuna al suo poter prevale; Rapido passa, e l'opre più famose Urta ed abbatte colle sue grand' ale.

Sol ei l'ingegno al suo furor s'oppose, E trionfò nella tenzon fatale, Chè il raggio di sue fiamme glorïose Quanto compresso è più, tanto più sale.

S'io dico il ver, tu Donna il sai, che pura Vena d'ingegno al tuo candor simile Compagna avendo nella tua sventura,

Spento piangesti il tuo bel Sole, e tanto Merto a te die' quell' amoroso stile, Ch'eterno hai seggio ai più gran Vati accanto.

# G. IGNAZIO MONTANARI

FRA GLI ARCADI

#### ELINODORO PELOPĖO

### STANZE

Questa che in marmo sculta agli occhi rende D'ogni bellezza ed onestate immago, E d'una luce augusta intorno splende Ond'è ogni cor di contemplarla vago; Nè sai se più la maestà ti prende, O più le care forme ti fan pago, Questa è l'effigie della gran Vittoria Dell'alma Roma eterno lume e gloria.

Dopo il voltar di ben trecento interi Giri di Sole al Campidoglio or viene, E fra gl'ingegni glorïosi e alteri Il meritato seggio alfin vi tiene: Ivi la scôrser della patria i veri Voti, e l'opra di Prence che mantiene Dei Colonna l'onore, e con larghezza L'arti soccorre, ed i cultor ne apprezza. Veggo l'Arcade schiera intorno al sacro
Marmo scioglier la voce a bei concenti,
Ed ispirarsi al vivo simulacro
Che sembra mormorar sommessi accenti:
Ed io pur, Donna eccelsa, a te consacro
Gli umili carmi, ed i mici voti ardenti;
Ed oso celebrar con bassi modi,
Ma infiammati d'amor, l'alte tue lodi.

Salve o gloria d'Italia, a Te la prima Laude di rara cortesia si debbe; Tu delle ausonie donne siedi in cima, Per te onestà di nuovi pregi crebbe: La tua beltade che molt' altre adima Di far a virtù scala a gloria s'ebbe, E dalla luce de' tuoi casti lumi Piovver virginee grazie, e bei costumi.

Allor che in giogal nodo amor ti unio
All' invitto Francesco di Pescara,
In lui ponendo tutto il tuo desio
Ti festi specchio altrui di fede rara:
Tu gli addoppiavi del valor natio
Gli spirti, e se del suo sorriso avara,
Qual sempre è ai buoni, a lui fu ancor la sorte
Tu gl' insegnavi, o Donna, ad esser forte.

E quando a lui del suo signore il regno
Da insidïose man venne profferto,
Tu disdegnosa all' atto vile e indegno
Desti del tuo valor segno più aperto,
E gli serivevi « Tua virtude a segno
Più nobil t'ergerà che regal serto:
Servi, o Francesco, solamente a questa,
E i vani onor con fermo pie' calpesta.

Non fia che scenda per li nostri rami
Dal regno più che da bell' opre onore,
E se nome d'illustre al mondo brami
Alle lusinghe saldo chiudi il core:
Nè creder tu che la tua Donna t'ami
Più se ti vestirai regio splendore;
Più che la man d'un re, d'un capitano
Di fede intero, è cara a me la mano.

Già ti fu bello dei nemici dome

Le schiere far col tuo valore in guerra,

E ti piacque adombrar le bionde chiome

Di lauri côlti nella patria Terra,

Or ecco in pace più onorato nome

Acquistar puoi, se il tuo desio non erra;

E qual v'ha di valor segno più espresso

Che saper trionfare anco se stesso? »

O Donna di virtudi al mondo sole,
O di regno degnissima e d'impero,
Quali al tuo merto basterian parole
Se sempre sono inferiori al vero?
Oh perchè il fato avverso ora non vuole
Ch'abbia io lo stil del ferrarese Omero!
Onde la tua virtù tanto rimbombe,
Che non debba invidiar più chiare trombe.

Sebben tu stessa nelle dotte carte,
E ne' tuoi carmi altrui ti manifesti,
Sì che non cedi in magistero ed arte
Al Grande onde il novel metro togliesti:
Che s'egli ne discopre a parte a parte
Dell' altera sua Laura i vanti onesti,
Tu con più casto stil, nè men forbito
Piangi il tuo dolce sposo a te rapito.

Poscia ch' ei fu da morte acerba spento,

E fu spento con esso ogni tuo riso,

A te trasser le Muse, e in pio lamento

Molceano il duol che il cor t'avea conquiso;

Quindi mostrar com' ei di te contento

Si lodava al Signore in paradiso,

E dolci a lui giungean negli alti giri

In bei carmi racchiusi i tuoi sospiri.

Colle Camene a te facean corona
Quanti d'alto intelletto ebbero voce;
A te venian, se il ver fama risuona,
Il Polo e il Bembo cui tua doglia cuoce;
Ed altri Spirti chiari in Elicona
A cui l'onda d'oblio punto non nuoce;
E sovente s'assise a te vicino

» Michel più che mortale Angiol divino.

Ma la ferita che nel petto è fitta
Non ti potea lasciar più lunga vita,
E tu del ben perduto ognor più afflitta
T'affrettavi del mondo a far partita:
Perchè alla croce di dolor trafitta
Ti riparavi, e sovra lei salita
Spiccavi il vol siccome fiamma viva,
Che al tuo dolce compagno alfin ti univa.

Voi che d'Italo sole al puro raggio Donne gentili vi scaldate, a Lei Devote offrite il meritato omaggio Che non le posson dare i versi mici: Voi ristorate ogni passato oltraggio Col ritrarne i costumi onesti e bei; Così avverrà che cresca per voi sole All' antico valor l'itala prole.

# INDICE DEGLI AUTORI



| 4                                  | PAG.     |
|------------------------------------|----------|
| Alborghetti Conte Giuseppe         | 78       |
| Angelini Ab. Giuseppe              | 84       |
| Barbieri P. Pierpaulo              | 83       |
| Barola Ab. Paolo                   | 106      |
| Bonuccelli Angelo                  | 89       |
| Borghi Canonico Giuseppe           | 53       |
| Borgogno D. Tommaso                | 57       |
| Castellani Prof. Gio. Battista     | 50       |
| De Dominicis Avv. Gio. Battista    | 79       |
| De Romanis Cav. Filippo            | 49       |
| Fabi-Montani Cav. Francesco        | 95       |
| Gando Ab. Giuseppe                 | 98       |
| Geva Angelo Maria                  | 72       |
| Giacoletti Giuseppe                | 71       |
| Gnoli Teresa                       | 46       |
| Mangelli Conte Francesco           | 91       |
| Marchetti Conte Giovanni           | 33       |
| Masetti Canonico D. Celestino      | 105      |
| Massi Prof. Francesco              | 34       |
| Montanari Prof. Giuseppe Ignazio   | 108      |
| Montecchia Elena                   | 92       |
| Morelli P. D. Marco                | 96       |
| Muzzarelli Monsig. Carlo Emmanuelc | 64       |
| Orfei Contessa Enrica              | 99       |
| Paladini Luisa Amalia              | 99<br>65 |
| Parenti Prof. Marc' Antonio        | 40       |
| Pompili Olivieri Luigi             | 107      |
| Ricci Cav. Angelo Maria            | 6 i      |
| Rosani Monsig. Gio. Battista       | 27       |
| Santucci Ab. Domenico              | 58       |
| Sorgenti Ab. Fabio                 | 30       |
| Taddei Rosa                        | 41       |
| Viscouti Cao Pietro Ercola         | TT       |

Noi infrascritti Censori d'Arcadia avendo, in vigore delle leggi della nostra Aceademia, riveduto un volume intitolato Solenne Adunanza tenuta dagli Arcadi nella Protomoteca capitolina il di 12. Maggio 1845, per la inaugurazione del Busto di Vittoria Colonna: giudichiamo, che gli Autori nell'impressione di esso possano servirsi del nome pastorale, e dell'insegna d'Arcadia.

Dalindo Efesio. Elviro Nedéo.

Attesa la suddetta relazione si concede licenza di pubblicare l'indicato volume col nome Arcadico degli Autori, e coll'insegna del nostro Comune.

Dato nella Ncomenia di Boedromione Olimpiade DCLX, anno 1. dalla Restaurazione d'Areadia Olimpiade XL, anno 1.

Loco de del Sigillo custodiale.

Filandro Gerontio Custode generale.

Isandro Tespico { Sottoeustodi.

~Missim~

# IMPRIMATUR Fr. D. Buttaoni Or, Pr. S. P. Ap. Mag.

--

#### IMPRIMATUR

J. Canali Patr. Constantinop. Vicesg.















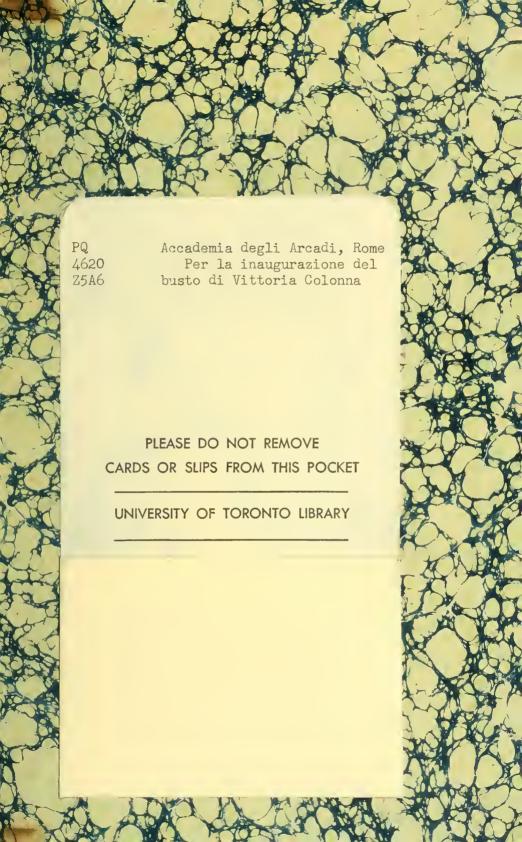

